# Lingua lesga

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La **lingua lesga**, [1][2] detta anche **lesghi**, [3] **lezghiano**[4] o **küru**, [5] (лезги чІал in lesgo) è una <u>lingua caucasica</u> nordorientale parlata nella <u>Federazione Russa</u>, nella repubblica del Daghestan, e in Azerbaigian.

#### **Indice**

Distribuzione geografica

Classificazione

Sistema di scrittura

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

# Distribuzione geografica

Al censimento russo del 2010 il lesgo risultava parlato da 402.000 persone, stanziate in prevalenza nel Daghestan sudorientale. La lingua è parlata anche nell'Azerbaigian nordorientale, vicino al confine con la Russia; i locutori sono 364.000 secondo stime del 2007. La lingua è attestata anche in altre repubbliche ex-sovietiche, e conta complessivamente circa 800.000 locutori. [6]

## Lesgo

лезги чІал

Parlato in Russia, Azerbaigian

Locutori

**Totale** 766.000

Classifica Non tra le prime 100

Altre informazioni

Scrittura Alfabeto cirillico

**Tassonomia** 

Filogenesi Lingue caucasiche

Lingue caucasiche

nordorientali

Codici di classificazione

ISO 639-2 lez

ISO 639-3 lez (http://www.sil.org/i

so639-3/documentation.as

p?id=lez) (EN)

Glottolog lezg1247 (http://glottolo

g.org/resource/languoid/i

d/lezg1247) (EN)

È classificata come "vulnerabile" dall'Atlas of the World's Languages in Danger dell'UNESCO.[7]

### Classificazione

Secondo  $\underline{\it Ethnologue},^{[6]}$  la classificazione completa della lingua lesga è la seguente:

- Lingue caucasiche settentrionali
  - Lingue caucasiche orientali
    - Lingue lesghiane
      - Lingue lesghiane nucleari
        - Lingue lesghiane orientali
          - Lingua lesga

#### Sistema di scrittura

La lingua lesga è scritta in alfabeto cirillico. [6]

#### Note

- 1. ^ Carlo Tagliavini, Introduzione alla glottologia, Bologna, Pàtron, 1963.
- 2. ^ Luciano Farmini, *La teoria della lingua fra storicismo e nuovi orientamenti*, Manfredonia, Atlantica, 1981.
- 3. ^ Lesghi in Vocabolario Treccani, su treccani.it.
- 4. <u>^ Graziadio Isaia Ascoli, Carlo Salvioni, Archivio glottologico italiano, vol. 83, Le Monnier, 1998.</u>
- 5. <u>^ Fiorenzo Toso</u>, *III. Paesi esterni al'Unione Europea*, in *Lingue d'Europa: la pluralità linguistica dei Paesi europei fra passato e presente*, Baldini Castoldi Dalai, 2006, p. 468, <u>ISBN</u> <u>88-8490-884-1</u>.
- 6. (EN) Lewis, M. Paul, Gary F. Simons, and Charles D. Fennig (eds), <u>Lezgi</u>, in <u>Ethnologue</u>: Languages of the World, Seventeenth edition, Dallas, Texas, SIL International, 2013.
- 7. <u>^ (EN)</u> Moseley, Christopher (ed.)., <u>Lezgian</u>, in <u>Atlas of the World's Languages in Danger</u>, Parigi, UNESCO Publishing, 2010.

## Altri progetti

Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it) contiene immagini o altri file su lesgo (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lezgian\_language?use lang=it)

# Collegamenti esterni

- (EN) Lingua lesga / Lingua lesga (altra versione), su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
- (EN) Lingua lesga, su Ethnologue: Languages of the World, Ethnologue.

Controllo di autorità

GND (DE) 4107054-9 (https://d-nb.info/gnd/4107054-9) · NDL (EN, JA) 00569434 (https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00569434)

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua lesga&oldid=106432964"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta l'8 lug 2019 alle 04:30.

Il testo è disponibile secondo la <u>licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo</u>; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.